# LA GHIRBA

GIORNALE DEI SOLDATI DELLE ARMATE DI RISERVA

## UN FOGLIETTO TRICOLORE



#### Un svui di carta

Correte, correte, fantatis
un svui di carta, la posta dell'aria,
gettato dai nostri areoplans;
notizie degli italiani
benedetti, benedetti!

— Cosa dice, cosa dice, sentiamo.

— Verranno presto, sono certa:

— Leggete forte, Costante:
« I tedeschi han chiesto la pace,
« non ne possono più ».

non ne possono più >.
Oh, Jesus Mária, finalmente!
Io, l'ho detto che c'era del nuovo.
E' venuta la vilie del ciastig.
Il foglio dice: « state in guardia friulani, « all'erta che la fine s'avvicina;

« il nemico è per terra « ma morde ancora alle calcagna ».

Morde ai talons?... Gli pesteremo la testaccia sotto i piedi. Il primo che fa il prepotente lo strozzi colle mie mani. l'oi il foglio dice: « preparatevi, « non c'è tanto da aspettare ».

lo ho tutto rifatto il vestit di fieste,

sono già pronta.

Zitte, che io ho nascosto per la polenta
tre stars di blava.

E voi, Catine, non state a piangere:

allegria, torneranno presto tutti quanti. Se tornassero prima di Natale! Questi cani de tedeschi han rubato le campane! Fa niente, faremo delle cantate

fantatis . . . .

tutti insieme ..... Costante, cosa dite, verran prima di Natale?

Se non foste ciacolone, vi podares

raccontà qualcosa
che ho saputo dal sindaco l'altra sera:
.... Ma non è da fidasi ....
Dite, dite, non fateci della pena.
.... Ne l'Austria c'è la rivoluzione,
sui prussiani piovon botte de la malora,
i turchi sono andati a farsi bonedire. i turchi sono andati a farsi benedire.... L'è una rovina completa de sta canaglia maledetta. e i nostri italiani ghe daran l'ultima bota... ma no stè a raccontà, per carità,

LAMBDA.



BELZEBU: Caro Lucifero, qui bisogna provvedero subitoCon tutte queste vittorie dell'Intesa non si va più avanti.
Io non ho ne locali ne personale. Ogni giorno mi giungono turbe di Tedeschi, di Turchi, di Ungheresi ed lo
non ho proprio dove cacciarli.
Lucifero: Vieni in un momento opportuno! Sono ancora
mezzo assissiato. Ho avuto or cra un colloquio col proferenza per Pedescho un caccatora pendato qui del Kaiser.

fessor von Pedanten, un seccatore mandato qui dal Kaiser a studiare nuovi mezzi di guerra. lo lo credo una spia i Voleva sapere esattamente il corso dei fiumi infernali, la temperatura media dei laghi

etante altre cose che ignoro, seb-bene viva qui dal principio del mondo. Mentre parlava prendeva

appunti e schizzi. Che questi ma-scalzoni di Tedeschi abbiano l'in-tenzione di invadere l'inferno: LZEBÙ: Sei il più chiacchierone di tutti i diavoli. E' l'Intesa ora che invade le terre del nemico; la Germania ha altro da pensare. Ma non perdiamo tempo. Bisogna darmi personale e locali, altrimenti non so come fare! Parliamo un po' seriamente, mio caro amico. Io ho un diavolo per ogni duemila dannati, ciò che signi-

neppure una bastonata al giorno. Sai un Austriaco che cosa mi diceva? Mi diceva: « Ma qui è un paradiso, si sta molto meglio che al reggimento dove ricevevo centinaia di pugni dai miei sottufficiali ».

Lucifero: Pensare che quando ero giovine avevo un dia-volo per ogni sette dannati! Belzebù: Caro Lu-

cifero, questo è uno scandalo inaudito. L'inferno sta diventando un luogo di villeggiatura. Dovresti venire un poco giù, invece di startene comodamente nel tuo ufficio. Vedresti che anche i Tedeschi



sorridono nelle fiamme. Io per mantenere l'ordine bestemmio in italiano, in francese ed in inglese. Allora tutti tremano; ma poi si avvedono che sono io e seguitano a ridere ed a ringraziare i diavoli ad alta voce:

« Voi ci liberaste dalla fame, dalla sete, dagli Inglesi, dai Francesi, dagli Americani, dagli Italiani, dalle mitragliatrici puntate alle nostre spalle! Grazie! Grazie!

Grazie! > Se questo stato di cose non cessa, caro Lucifero, per tutelare la mia dignità di diavolo ti presento le mie dimissioni e vado a fare il pangermanista in Germania o l'agitatore pacifista in un paese dell'Intesa.

Lucifero: Io i locali non li ho in tasca ed il personale non so dove prenderlo. Che vuci che ti dica? Arrangiati!

Lucifero: Icali non la companio della companio de

vi vergognate!

Lucifero. Assarot, dacci tu un consiglio. Belzebù vuole lo-cali per alloggiare i nuovi dannati, e diavoli per tor-mentarli. Io sono nell'imbarazzo.

BELZERÙ Si potrebbe fare una legge contro l'imboscamento:
disperre, per esempio, che tutti i diavoli abili alle fatiche di inferno della classe 1200 in poi rientrino qui
invece di starsene imboscati negli Imperi Centrali.

IL CRUDELISSIMO ASSAROT: Non capisci nulla, vecchio Belzebù! Come puoi chiamare imboscati i diavoli che sono
negli Imperi Centrali? Tu stesso gridavi allo scandalo
a diceri cha gli austrotedaschi soffrano fanto che quendo

e dicevi che gli austro tedeschi soffrono tanto che quando giungono all'inferno sono tutti contenti! No, illustre collega quiggli imboscati siamo noi. Bisogna provvedero altrimenti. Attendi! Ho un'idea luminosa!

Belzebò, Lucifebo: Sentiamo.

Li chudelissimo Assarot: I tedeschi dicono ed i nostri diavoli confermano che negli Imperi Centrali si soffre atrocemente. Bisogna ordinare una ricognizione in Germania ed in Austria per impiantarvi una succursale dell'in-

ed in Austria per impiantarvi una succursate dell'inferno, ove saranno alloggiati i dannati più colpevoli!

Belzebù: Ottima idea; ma per il personale come faremo?

La crudelissimo Assarot: Semplicissimo! Si farà un arruolamento di diavoli di complemento tra i pangermanisti



e gli ufficiali tedeschi ed austriaci che si siano distinti per speciali atti di crudeltà in Belgio, in Serbia e nel Friuli. Вылани: Benissimo, così Pin-

ferno cesserà di essere un luogo di villeggiatura.

(Un tonfo. Una spia tedesca che stava ad origliare alla porta cade svenuta per lo spavento).

LUCIFERO (con disgusto): Accetto la proposta purchè i nuovi diavoli tedeschi abbiano una mensa separata dalla nostra. Sebbene io sia un demonio rotto al mestiere, pure a me non piace aver contatto con certa gente.



ALPHA.



#### Parlano:

## il Soldato RACIONANTI il soldato SEMPLICELLI

SEMPLICELLI: Ragazzi, qui non ci si capisce più nulla! C'è da diventar pazzi: si va a casa o non si va?

RAGIONANTI: Cosa c'è, Semplicelli, che sei così entusiasta? t'è successo qualcosa?

Semplicelli: Porca miseria! o non hai visto che la Germania e l'Austria vogliono la pace a tutti i costi davvero? Accettano tutte le condizioni dell'Intesa.

RAGIONANTI: Non l'ho visto. Ho letto che intendono discutere le condizioni della pace sulla base dei punti posti da Wilson.

SEMPLICELLI: E non è la stessa cosa?

RAGIONANTI: Ma neanche per sogno! Il nemico domanda l'armistizio per discutere, non accetta però le nostre condizioni senz'altro.

Semplicelli: Va bene, ma fatto l'armistizio accetteranno tutto.

RAGIONANTI: Lo dici te. Intanto vorrebbero che smettessimo di combattere.

SEM LICELLI: E smettiamo ....

RAGIONANTI: Bravo! E se dopo non ci si potesse accordare, accorgendoci che il nemico cerca di imbrogliarci? Bisognerebbe ricominciare la guerra; ma credi che sia facile
rimettersi a battersi quando si è avuta l'idea che tutto
sia finito? Tanto più che i tedeschi, che adesso non
sanno che scappare e buscarne, potrebbero nel frattempo
rimettersi in piedi e minacciare di nuovo.

Semplicelli: Ma insomma, per arrivare a questa famosa pace, cosa ci vuole secondo te?

RAGIONANTI: Ci vuole, prima di tutto che il nemico lasci da parte tutte le trappole e riconosca di essere battuto: poi che esca di casa nostra.

Servicelli: Dicono cheson pronti a sgombrare i territori occupati.

RAGIONANTI: Lasciami finire. Che esca di casa nostra dandoci le necessarie garanzie che non ha intenzione di ricominciare la guerra sui suoi confini.

Semplicelli: E cosa sarebbero queste garanzie?

RAGIONANTI: Te lo spiego subito. L'esercito tedesco è battuto,

vero? L'esercito tedes o continuerà ad essere battuto, e sempre più forte perchè gli alleati non gli daranno il



tempo di riaversi
e di riordinarsi.
Può dunque darsi
benissimo che per
avere questo
tempo di ripigliar fiato, il comando nemico
abbia avuto l'idea di domandare l'armistizio
e di acconsen-

tire a sgombrare i territori occupati. Se noi accettiamo, egli ritira i suoi eserciti, le sue armi, occupa una fronte

più corta, si riposa, e può riprendere la guerra al momento buono. Ora è proprio questo che non bisogna permettergli. Le garanzie vuol dire che egli si ritiri sì, ma in condizioni tali da non essere più in grado di minacciare nuove battaglie in migliori condizioni per lui.

SEMPLICELLI: Cioè?

RAGIONANTI: Cioè che si assoggetti a tutto quello che gli imporranno i capi dei nostri Eserciti, soli competenti in questa materia.

SEMPLICELLI: Accidenti!

RAGIONANTI: Eh, caro mio! quando si ammette di aver perso una guerra che si è scatenata, bisogna ammettere anche di queste cose. Del resto, non dicono che voglion la pace sul serio? E allora che male c'è a mettersi in stato di non poter più fare la guerra?

SEMPLICELLI: Ma.....

Racionari: Non c'è ma... Semplicelli. Se il nemico è in buona fede, accetterà, perchè sa benissimo che noi non vogliamo altro che la Giustizia per tutti, anche per lui. Wilson l'ha detto: « Questa pace deve essere una pace vera, giusta e durevole ». I nostri nemici non hanno nulla da perdere in quello che è giusto ed onesto rimettendosi al giudizio del mondo intero.

Semplicelli: Vedo che la guerra non è ancora finita.

RAGIONANTI: È quasi finita invece. Non ci resta più che convincere il nemico che non cascheremo nei suoi ultimi tranelli. E per farglielo capire è necessario fargli vedere che se non cede siamo pronti a farlo cedere per forza.

È il momento questo di non fare l'imbecil!e. Abbiamo vinto la guerra: e la Vittoria deve darci tutto quello che ci spetta. Altrimenti avremo combattuto tanti anni per poi, sul più bello, rovinare tutta la nostra opera. Eppoi non bisogna tradire i nostri morti. Avevi degli amici che amavi e che son morti in guerra?

SEMPLICELLI: Molti.

RAGIONANTI: Ebbene; pensa che questi cari amici sono morti perchè la giustizia trionfasse. Ora, se noi ci abbandonassimo all'ultim' ora, ci lasciassimo frodare dal nemico, tradiremmo quei nostri amici. Tu che sei un uomo intelligente capirai che sarebbe un' imbecillità e una porcheria.

SEMPLICELLI: È vero; ma se il nemico fosse sincero e noi con le nostre diffidenze....

Ragionanti: Sincero non è mai stato, e anche mentre domanda la pace seguita a far la canaglia incendiando le

città, rubando ogni cosa, deportando le popolazioni civili. Ma ammettiamo che sia sincero. E allora, lasci da parte le sue trappole delle commissioni per regolare l'armistizio,



eccetera. Accetti le condizioni che siamo in grado di imporgli prima di obbligarci a fargliele accettare per forza.

Ma non t'inquietare amico, malgrado questi ultimi tentativi d'imbroglio, il nemico sa di essere vinto e la pace è vicina. Vicinissima. Per non allontanarla basta tenere duro ancora un poco e far vedere ai signori tedeschi battuti che siamo pronti a tutto.





## SCIOGLIMENTO DI SOCIETA'



Disegno del serg. CANEVARI.

— Se avessimo pensato a una tale liquidazione, ne avremmo piantati meno di questi chiodi.



Copyright O Museo del Risorgimento di Bologna | Certosa. Tutti i diritti riservati.

Non è consentito alcun uso a scopo commerciale o di lucro.

La barca affonda; si salvi chi può!

## DISOCCUPATI



Disegno del caporale Zamboni.

Line III

— Se almeno si potesse andare a tentare fortuna in America! Ma quel Wilson è così intrattabile che sarebbe capace di farci metter dentro.



#### BERLINO E LA FAME

#### Il nuovo mestiere del Principe imperiale

E' assodato che verrà aperta in Berlino, quanto prima, una grandiosa macelleria gesti a dalla Compagnia Fritz; ma si prevede che con Kronprinz niente nessuno, perchè, per quanto bestie, i berlinesi non vogliono più andare al macello.

#### HINDENBURG E I PIANI

Berlino, 23 ottobre 1918.

Nei circoli autorevoli di Berlino, da più giorni ci si do-manda con inquietudine: Dato che Hindenburg si è sempre fin qui ritirato secondo i piani prestabiliti, come farà adesso che sta avvicinandosi a catene o catene di montagne? Oltre i piani, avrà egli prestabilito anche i monti? Speriamolo!

#### LE ORIGINI DELLE BARBARIE TEUTONICHE

Roma, ottobre 19.8 (ritardato).

Ci scrivono da Roma che un illustre archeo-glotto-ono-matopeista di quella università ha recentemente fatto uno studio sull'origine barbara della Germania e sulla lingua tede-sea. E' risultato certo che Ger mania significa: MANIA del « GER » che in antico unno si scriveva a lettere staccate maiu-scole e puntate G. E. R. e voleva dire Guerra E Rovina, quindi GERmania = mania della Guerra e Rovina.



#### COSE ALBANESI

Ottobre 1918 (per telegr.).

Il nostro e rrispondente dal fronte macedone ci assicura che all'esercito italiano operante in Macedonia dopo la presa di Durazzo gli è venuta una certa Vojussa di dare la mano a quello d'Albania per operare sul di dietro delle forze au-striache. In Austria non si fa che di Scutari sul quesito che non è molto Dulcigno; per ora non c'è che ritirarsi da' Mati la cui sponda di destra comincia ad essere infida. Intanto si sa da fonte sicura che an he nel Montenegro

C'-è-ttigne, che comincia a bucherellare la compagine au-striaca e la rivoluzione fa passi da gigante per acquistare dai Serbi al Bazar (Novi) strumenti bellici di antica marca austriaca.

#### COMUNICATO TURCO

Ottobre 1918 (per telegrafo).

Abbiamo mandato sottovoce una nota a Wilson nella spe-

ranza che non gli giunga stonata. Se riusciremo ad accordarla con quella ormai fondamentale della Bulgaria, non ci sarà difficile di aggiungere anche quella austriaca. Sarà allora possibile fare il terzetto della pace.



Per ora nulla di nuovo da segnalare Tanto per accondiscendere alla voglia del nemico decidemmo di farci cac-ciare da Tripol, Homs ed altre località della Siria.

#### LENIN RIMORTO

Russia del Nord-Sud-Est.

Si sapeva da tempo che Lenin si era finalmente accor-dato con altri leninisti nell'altro mondo. Ieri però, mentre era risorto per la circostanza della fucilazione di qualche migliaio di suoi seguaci, una palla smarrita proveniente da uno dei fronti russi, l'ha riammazzato.

Sembra tuttavia che non sia ancora morto.

#### L'INFLUENZA DELLA GUERRA SULLA TONALITÀ DEI COLORI

Berlino, ottobre 1918 (Notte).

Nei circoli ufficiali è assicurato che da qualche tempo i tedeschi non riescono più a veder Lilla, ma tutto nero. La curiosa malattia sembra che si Ostenda da Zebbru-

ges all'Argonne.



#### ANGUSTIE ARCHIBALDIANE

Italia (per telegr.), 18 ottobre 1918.

Si sa con certezza che Archibaldo della Daga giunto fra



le braccia della sua Rosina l'ha trovata in letto affetta I'ha trovata in letto affetta da « Grippe spagnuola ». La sorpresa è stata dolo-rosa, ma ultime notizie af-fermano che da ieri la « Grippe » se n'è andata dal corpo della sposa di Archibaldo, e non è rima-sta che la sola spagnuola, la quale non è altro che la Gigia, nata a Siviglia 20 anni fa. Il matrimonio Fo-r quanto prima.

dero-Della Daga è assicurato per quanto prima.

#### SERVIZIO AEREO-INTERCETTATIVO

Ottobre 1918.

Proveniente dal G. Q. K. tedesco e in direzione di Vienna, è stato preso a volo. questo radiotelegramma, da uno dei nostri velivoli intercettatori:

A Carlino Imperatore provv. del provvisorio Impero austro-ungarico

· Pregoti comunicarmi con precisione giorno tua scadenza Imperatore d'Austria-Ungheria, stop Io già tro-vato posto anche per te (ter-reno neutrale) per beccamorto stop Combinato per L. 5 giornaliere stop Vogliono però che si metta a disposizione cimitero, nostro due « corone » stop Ho accettato stop Ho tentato un affare con uno stock di tutte le altre corone comate per il tuo Impero, ma mi hanno risposto che di questioni fal-

lite non vogliono saperne. stop Ta i con tutti stop >.

Kaiser Tuo.



## LA PAGINA DEL SOLDATO





FOCH Disegno di SPADARI.

#### L'ora fatale.



La pressa scende, scende e presto schiaccerà i nemici della giustizia e della umanità.

G Mont, Artigliero



Visita medica.

CAPITANO MEDICO: Sei inabile?

SOLDATO FIFONI: Si!

CAPITANO MEDICO: Per cosa?

SOLDATO FIFONI: Ho fatto la pleurite! CAPITANO MEDICO: Da che parte?

SOLDATO FIFONI: In Albania!!!

Sold. GREPPI O BENEDETTI

Perchè porti un bocchino così lungo? Perchè il medico mi ha ordinato di tenermi lontano più che posso dal G. Mont, Artigliero.



La stiticheçe dal coscritt (Ar furlans).

Carli Billian, nativ di Verzegnis, de

(Ar furlans).

Carli Billian, nativ di Verzegnis, de classe 99, da tant timp al sofrive une ostinade stiticheze. — Passade la visite, il major miedi lu fas abil di prime categorie e lu met tal 228 fusilirs. Por mostro! A che notizie il sò cul diventà plui stret che mai e invan Carlut ricoreve dal dotor per fasi visità.

Va une di, và che altre il dotor si stufà e lu mandà al front genge sinti rasòn. Immaginait il por Carlin. Al vai, al zigà, ma nuie i è zovât. Al rive sul Mont Grappa, in miez a tons e lamps, tirs di mitragliatrizis, fusî, canòns.

Ze érie, ze no érie, il nostri Carlo colà plui muart che viv da la paure.

Ma il so tenente lu alzè sù di pês, e per fai pasà la fife, lu met subit di vedétte. Cul fusil in man, il voli simpri atènt, il por frutàt al scrute par devant.

A lère gnot. Al plüive ma dut si ere calmát. Però, profitant da nère gnot, une patuglie di croàz, iesude in ricognizion, s'avanze da bande di Carleto, il qual, vedint apène un'ombre, si àlze su di scàt, punte il fusil, al tire quattri còlps e al maze il prin croàt che si avanzàve. Ma una tale operazion ai frutà la mierde tai brigons, lu guari da stiticheze, tant le vêr, che dopo di che sère nol vè bisugne plùi di minisine. Si sa che il colonel dal rezziment savüde la prodeze dal coscrit, lu encomià tal'inche il colonel dal rezziment savude la prodeze dal coscrit, lu encomià tal'in-domàn. Vuestri

Jacun Baze di Verzegnis. Soldato Cadamuro Celeste.



Giudice: Siete condannato a vent'anni di reclusione. Acousato: Signor Giudice, pensi alla mia

età.... Giudice: Vi daranno dei lavori leggeri. Cap magg. RANCATI EMILIO.

#### Cose d'Austria.

Nella sala del consiglio di leva a Vienna, nell'ultima revisione dei riformati.

Capitano Medico (al riformato): Foi cosa afere?

RECLUTA (silenzio).
CAPITANO: Rispondete stupido.
RECLUTA (medesimo silenzio).

Capitano (imbestialito): Cosa afere stupido animale, cretino, imbecille...!
RECLUTA (cavando dalla tasca un foglio
e presentandolo al capitano).

CAPITANO: Ah ho capito, foi essere sordomuto; penissimo, allora foi fare porta ordini, così essere sicuri che non parlerai.

#### Caporale Armilli Giovanni.

- Che po' po' di fi...gliole! Mi fanno pensare al rancio. Come sarebbe a dire?
- Non vedi? Carne e riso .... riso e carne.

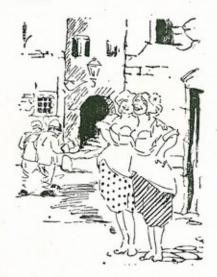

Caporale Stepano Piga.

#### Barzellette.

- Sai in che modo s'è ridotto in miseria quel mendicante?
- Quello li, vedi, era il rappresentante per la Germania della Casa Borsalino ed in meno di tre mesi è fallito senza aver venduto un cappello.
- Strano davvero, perchè i cappelli Borsalino sono ricercati in tutto il
- Ma vedi, il disgraziato non ha pen-sato ad una cosa importantissima.
- Sarebbe? Ha importato in Germania una quantità enorme di cappelli, ma tutti ro-tondi, mentre i tedeschi hanno la testa quadra!

Soldato G. B. Coniglione.

#### Visita medica... per telefono!..

- Pronto! ... Pronto! ... Con chi parlo? ... Qui Tenente Medico Pagneti... desidera?...
- Amico... volevo chiederti qualcosa, che non mi sento proprio bene....

..... Mostrami la lingua!...

Soldato M. Di Nunzio.

## CARTA DELLA GUERRA

« Al momento di trattare la pace esi-geremo che sia tenuto conto della carta della guerra ».

BETHMANN HOLLWEG (1916). ERRIA GRESAR Copyright @ Museo del Risorgimento di Bologna | Certosa. Tutti i dicitti rigo Non è consentito alcun uso a scopo commerciale o di lucro.

Volevano la carta della guerra: eccola!